# LA PROVINCIA DEL FRIII.

FOGLIO SETTIMANALE POLITICO AMMINISTRATIVO

Esce la Udine tutte le domeniche. — Il prezzo d'associazione è per un anno autecipate It. L. 10, per un semestre, e trimestre in proporzione, tanto pei Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per la Monarchia Austro-Ungarica annui florini 4 in Note di Ranca.

I pagamenti si ricevono all'Ufficio del Giornale sito in Via Merceria N. 2.—
Un numero separato costa Cent. 7; arretrato Cent. 15.— I numeri separati si
vendono in Udine all'Ufficio e presso l'Edicola sulla Piazza Vittorio Emanuele.

— Le inserzioni sulla quarta pagina Cent. 20 per linea.

# IL PROGRAMMA DELLA GIOVANE SINISTRA.

Abbiamo letto sui diari italiani il programma della giovane Sinistra, dettato dall'onorevole Michele Copping the fu Ministry dell' istruzione pubblica, e sedeva sinora alla Camera quale rap-presentante d'un Gollegio del Piomonte. La lunguezza di questo documento c'impedisce

di riportarlo per intero nel Giornaletto; ma vogliamo (per ragioni che presto riceveranno il loro sviluppo) farne conoscere almeno qualche brano ai nostri Lettori

Dopo aver accennato alle condizioni dell'Italia reale e dell'Italia legale, o a riforme domandate ripetutamente invano dall'epinione pubblica, il programma della giovane Sinistra continua a questo modo

Ci sentiamo dispensati dall'entrare nei par-ticolari delle riforme, e solo ci contentiamo d'indicarno le idee direttive comuni a tutta l'opposizione, ammesse spesso nello parole o negute spesso ne' fatti dalla parte avversa.

Noi non ammettiamo il sistema aritmetico rinforzato dal sistema dei decimi, fondato sulla supposizione che più si domanda e più si ot-tiene. In materia di finanza non è sempre vero che due e due fan quattre; talora due e due ti da uno. Clascuna imposta ha il suo limite naturale determinato dalla qualità della materia tassata o dalle condizioni economiche e morali de' contribuenti. É noi non crediamo molto e-sagerata la pubblica opinione, che credo quel limite oltrepassate in alcune delle nostre imposte.

Ciascuna imposta produce alcuni effetti buoni o cattivi sull'industria, sul commercio, soll'agricoltura, sulla pubblica moralità, e noi non possiamo approvare sistemi d'imposte monocoli, guardati solo con l'occhio fiscale, che in alcune loro parti inceppano il commercio, ritardano o svolgono dal loro corso naturale le industrie, danneggiano la piccola industria e la piccola proprietà, favorendo il monopolio e l'azione condensatrice del tempo, alla quale un governo previdente dovrebbe esser freno e non aiuto.

Nè possiamo ammettere che per ordinare le finanzo dello Stato si abbiano a disordinare quelle dei municipi e delle provincie, quasi lossero una società estranca allo Stato, e insistiamo su questo che le imposte erariali sieno distinte da quelle che di lero natura sono comunali e provinciali. Nostro stretto dovere è di pensare al pareggio de bilanci dello Stato; ma è dovere non meno sacro di pensare al pareggio de' bilanci comunali o provinciali conun proprio sistema d'imposte, e con un sindacato effettivo sul medo dello spendere. Non comprendiamo un sistema nel quale le spese si passano ai comuni e alle provincie, e le entrato si avocano allo Stato,

I nostri metodi di accertamento e di percezione non solo sono costosi, ma sono ancora semenzaio di liti e fastidi, un vero stato di guerra tra il contribuente ed il fisco. Oramai Il pagamento delle imposte in tanta complicazione e vessazione di regolamenti noti a pochi è divenuto il maggior fastidio dei cittadini, il cui tempo e la cui quiete è caduta in balia degli agenti liscali.

Questi vizi non sono proprii solo del nestro sistema d'imposte, ma penetrano in tutte le nostre amministrazioni ; sicchè non è maraviglia che gli italiani, lieti di esser divenuti una Nazione, si sentano generalmente mal governati e male amministrati.

Adunque ridurre le imposte al loro limite naturale, mirare non solo ai loro effetti fiscali, ma ai loro effetti economici e morali, assicurare l'oguale e giusta ripartizione dei pubblici carichi, distinguere le imposte erariali da quelle che sono proprie dello provincie o dei comuni, istituire un sindacato serio interne al modo di spendere, semplicizzaro i metodi di percezione

e cercare hasi meno dubbic o meno contestate n' metodi di accertamento, queste sono le idee direttive dalle quali dovrebbe uscire la riforma dei nostri sistemi.

Queste idee non sone nostra proprietà; sono oramai divenute il luogo comune di tutti i contribuenti; sono l'opinione generale a cui anche i nostri avversari sone stati costretti di rendere omaggio con tarde confessioni, attenuate da giustificazioni che noi pure vogliamo menar buone, e con promesse che ripetuto sovente e seguite da pochi fatti hanno perduto in gran parte il loro valore nella pubblica opinione.

Non sono le idee che mancano al Parlamento, manca la forza di attnarlo, manca l'animo risoluto a superare gli ostacoli che la tradizione o la pratica di affoliano sulla via. Nessun Ministero con la migliore volentà può avere tanta autorità che basti a vincerii, se non trovi appuggio in una grande e salda maggioranza ben altra da quella che è stata finora arbitra dai nostri de-stini, unita soltanto dal timore di perdere il potere, scarsa di numero, discorde in sè per fini diversi e per gruppi personali, raccolta a stento con arti oramai uote o condannato e con ingerenze illegittime, e che ora tornando innanzi agli elettori può confessare i suai errori, può deplorare i suci voti, può divenire anche, se così le piaca un'opposizione in maschera contro il suo Ministero, può promettero di non mai più peccare, ma non può più ispirare molta fede nei suoi pentimenti, nella sua opposizione e nelle sue promesse. Una nuova maggioranza si richiede, la quale, non potutasi costituire nella Camera, nei attendiamo dagli elettori una maggioranza che non sia distratta intorno a programmi enciclopedici, soliti di tutti i Ministeri, ma sia lissata e unita e tenace intorno a quel piccolo nuncro d'idee più urgenti che si possano prossimamente tradurre in leggi.

Ad ottenero questo scopo occorre moltu fortuna di casi, come è in tutto le cose umane,

# APPENDICE

# LE CAUSE DEI TERREMOTI.

(Continuazione e fine, vedi N. 33).

Secondo il prof. Gorini invece, la causa del terremoto risiede unicamente nello rocco stesse in cui

esso si genera. Egli sostiene non potervi esistere graudi caverne o cavità nella materia solida della terra, e che i ruoti eventualmente formatisi vengono ben tosto e interamente riempiuti, citando a prova della sua asserzione le pietre venato di altro pietre e i filoni metallici internati nello rocco che ne costituiscono la matrice. No qui ai arresta, che anzi ammette gli stessi vulcani, cruttanti tanta copia di materia, privi affatto di vuoti sotto di se, e ciò spiega asserendo che la lava stando nei pori della roccia, questa, dopo un'eruzione, avra bensì perduto della primitiva donsità, ma non per questo sarà meno continua.

Le rocce vulcaniche e plutoniche, egli dice, nu tempo dotate di elevatissima temperatura, ne conser-

vano alquanta tuttora, ma van perdendola continuamente; ed avviene che nel successivo raffreddamento, per la loro straordinaria dilatabilità, devono scemar di volume, dando luogo cost a fenditure più o meno rilevanti. Se quindi la roccia che va soggetta a questa leggo sia internata d'assai nella massa del globo, è evidento un torremoto su tutta la superior superficie. A seconda poi che la fenditura della reccia ha luego in direzione orizzontalo, verticale o inclinata, il terremoto sara sussultorio, ondulatorio o misto.

D'altra parte, le rocce plutoniche solidificate, nel raffreddarsi van perdendo continuamente quelle sostonze aeriformi di cui aveano tant'abbondanza allorchò trovavansi allo stato liquido, e la tensione semple crescente cui vanno soggette tali sostanze, dà loro la forza da giungore a spaccar la receia e produrve ancora il terremoto.

Quelle scosse poi che hanno luogo presso i vulcani in attività derivano unicamento dalle fluttuezioni della materia in fusione che va accumulandosi al dissetto di essi.

In quanto, finalmente, al case particolare del terremoto del 29 gingno 1873, il prof. Goriui ha em-

messa l'opinione che appartenga ai postvulcanici, avendo notata nel Bellunese la presenza di rocce di natura vulcanica. Egli pensa che quella regione sia sovrapposta ad un bacino valentico solidificato, e nelle condizioni attuali non ammetto possibili no un vulcano no un innulzamento del suolo. Rassicura poi i Bellunesi affermando che il terremoto è un fenomeno transitorio, che non usa riprodursi nel luoglii altra volta visituti, o cho, in ogal caso, quanto più fo possente tanto più lungo sarà il periodo di quiete.

Ma fra queste e tutte le altre teorie escogitate dagli scienziati per ispiegaro i torremoti, quale sara la vera o almeno la più probabilo? Io non discuto; quella del Gorini però, oltrecho essero la più recente, o quindi la meno soggetta agli errori riscontrati nelle antecedenti, o altresi mirabilmente confermata dagli ingegnosi esperimenti istituiti dal suo inventore, che riproducono artificialmente, colle medesime cause, gli identici effetti che si osservano in natura.

Giova danque aperare che gli studi concordi dei naturalisti dieno nuova e duratura conferma all'inotesi del prof. Govini, e sarà anche questa una glovia veramente italiana. SPIGOLATORE.

e per quello che a noi spetta, una politica di pace al di fuori, e una politica di assimilazione all'interno.

Vogliamo una politica estera liberale e conservatrice. Sostenitori del nostro buon diritto, non augurando altre lotte che quelle della ci vittà e del lavoro, quando è da noi, sostitulamo alle spaventose conclusioni della forza gli arbitrati morali, e corchiamo non inutili nè impotenti amicizio dove si propugna la libertà, la civile uguaglianza, il diritto della nazione e delle coscienze. Il cho ci consente di ordinare lo nostre difese di terra e di mare in modo, tanto più serio quanto più conforme alla potesta contributiva del popolo italiano. Varcare questo limite crea sospetto al di fuori, miseria all'interno.

Vogliamo un Governo autorevole, rispettato, pieno d'iniziativa, promotore di ogni progresso, nazionale, sì che sia espressione degli interessi generali e non di questo o quel partito, e applichi le istituzioni nel lore spirito e nella loro verità, e non farisaicamente secondo la lettera, asando le formo o le apparenze della libertà e della legge contro la libertà e la legge. Non possiamo vedere con animo tranquillo prefetti, magistrati e altri amministratori convertiti in missionari elettorali viziare e corrompere nella loro base le nostre istituzioni. Desideriamo un po' più di amministrazione e un po' meno di politica, compito presso di noi meno difficile quando pensiamo che i partiti liberali sono uniti insieme dal vincolo comune dell'unità nazionale e della monarchia costituzionale, istituzioni che tutti hanno lo stesso interesso a difendere contro un partito senza patria, collegato intorno ad un potere che non si contenta di essero detto spirituale, e rifinta la libertà, e vuole il privilegio e la supremazia. Noi liberali attendono altre prove, altre lotte, e ce no fa obbligo la di-fesa del progresso e della civiltà contro questo partito, il quale appare numeroso, perché tiene per suoi tutti gl'indifferenti, a tutti quelli che non hanno favorito o hanno osteggiato il nostro mirabile moto nazionale, e confonde nelle sue file tutti i sinceri credenti nella religione della gran maggioranza degl'italiani. Ma si sentirà isolato e delfole se noi sapromo assimilarei tutti questi elementi, svezzandoci dal considerarci come il partito dominante e dal fare dei nostri meriti patriottici e del nostro liberalismo un titolo di preminenza per noi e di ostracismo per gli altri. Tempo è oramai di allargare la base del nnovo Regno chiamando tutti alla più larga partecipazione alla vita pubblica ed interessandovi tulti, non imilando quei cattivi governi passati, intorno ai quali si erano costituiti come campi chiusi i partiti dominanti che davano del Giacobino e del Carbonaro a tutti quelli che temevano emuli e competitori. E noi vinceremo in questa lotta contro i nemici comuni, se isolandoli potremo togliere di mano ad essi il principale loro sussidio, che è il pubblico malcontento, ponendo tregua alle passioni politiche e concentrando la nostra attenzione su tali riforme che valgano ad assicurare ai popoli quei beneficii che rendono loro cara la libertà.

# IL COLLEGIO FEMMINILE UCCELLIS.

(Riforme economiche).

Nell'ultima seduta del Consiglio onorevolissimo della Provincia si lamento (geremiade d'ogni anno) la spesa di cui si aggravano i contribuenti pel mantenimento del Collegio femminile Uccellis. Il Relatore della Deputazione cav. dottore Jacopo Moro lo disse esplicitamento a voce ed in istampa (cioè nella sua Relazione); i contribuenti trovano sconveniente di dover contributre, affinche le figliuole di ricche od almeno agiate famiglio ricevano un'educaziono distinta, impa-

rino le Lettere e le Scienze (sebbene in proporzioni omeopatiche), imparino la ginnastica, il canto, il ballo, la lingua francese e altre cose che si addicono a damigelle. I contribuenti, se da principio potevano trovare una qualche scusa in codesta spesa, perché trattavasi di vincere un pregiudizio politico-sociale religioso (e di distruggere il Convento delle Clarisse); ora che il pregiudizio è vinto (come affermò il signore Jacopo Moro), ora vorrebbero veder radiata dal bilancio codesta spesa, e che il Collegio provvedesso da sè al proprio mantenimento.

La pretesa dei signori contribuenti non è irrazionale. Eglino comprendono che malgrado l'aumento della retta, il Collegio costerà sempre un'annua somma e abbastanza rispottabile, alla Provincia. Il peccato originario della fondazione resterà indelebile. Le Provincie ed i Comuni, quando assumono imprese di questa specie, sono sempre condannati non solo a perdere, ma a profondere il denaro. Tutti gli Economisti (quelli della Scuola che non vuole il calamiere) proclamano ciò. Ma quando garba, si citano quegli Economisti; ma quande no, li si tengono per citrulli.

Un solo rimedio c'è, per sollevare la Provincia dalla soverchia spesa pel Collegio . . . . quello di cederlo alla gestione privata dell'esimia Direttrice, e di spendere unicamente per l'istruzione e non giù pel mantenimento delle alume.

Udine e la Provincia abbisognavano d'una Scoola femminile superiore, ed ora ne abbiamo due : la Scuola magistrale, ed il Collegio Uccellis. Quando questo venne fondato, si disse che doveva servire per l'istruzione delle futuro maestrine ed aje, di cui le graziate del Legato Uccellis dovevano essere, in certo modo, il fi-gurino. Ma, per contrario, ciò non avvenne. Il Collegio Uccellis ne' primi anni a stento rac colse due diecine d'allieve, e dovette qu'ndi, per sar numero, savorire l'ammissione di gio-vanette di altra Provincia e anche di Provincie italiane fuori del Regno. Si disse ciò un bene, anzi un onore per noi contribuenti del Friuli lo spendere qualche centinajo di lire ogni anno per il mantenimento d'una ricca giovanetta pro-veniente dall'Istria o da Triesto o da Gorizia (dove l'istruzione della donna è certo più in flore che da noi). Ma le persone assennate (oltrei soliti contribuenti) sempre si dichiararono propense a rinunciare a cotanto onore. Il comm. Giacomelli, uomo pratico, disse in Consiglio provinciale che il far entrare la politica nel bilancio dell' Istituto Uccellis era uno sproposito abbastanza ridicolo. Quindi, sebbene oggi con l'aumento della retta (e con altri aumenti probabili per i venturi anni) sempre più il bilancio dell'Istituto Uccellis si avvicinerà al pareggio; sebbene oggi le domanda di ammissione in esso Collegio sieno numerose, noi proponiamo che il Collegio da provinciale doventi privato, e che solo l'istruzione sia a carico provinciale, liberandosi così la Provincia da ogni ingerenza nel Convitto.

Allargando le Sonolo per accogliere un maggior numero di alunne esterne, e ne' corsi superiori quelle che oggi frequentano la Sonola magistrale, si provvedera al hisogno, tante volte più o mono accadicamente proclamata, dell'istruzione della donna friulana. I contribuenti sapendo che trattasi soltanto di spendere per disponsare il pane spirituale gratnito o semi-gratnito, non muoveranno più lagni, dacche ogni spesa per l'istruzione è appiene giustificata dallo scopo. La spesa sarebbe fatta a favore d'ogni classe sociale, e non più (come oggi) soltanto a favore di famiglie ricche od almeno agiate. Esisterebbero due enti; la Scuola femminile provinciale,

cioè, ed il Collegio Uccellis come Convitto privato. Per esso la Provincia concederebbe, a titolo d'ineoraggiomento alla Direttrice ed assuntrice, l'uso gratuito di tutta quella parte de' locali dell'ex Convento delle Clarisse che non fossoro ritenuti necessarii per le Scuola ampliate. In que' locali si aylebbe duoque la Scuola magistrale e la Scuola femminile superiore gratuita per le giovinette non agiate, e, per le figlie di famiglie agiate, con una tassa annuale o mensile ad alliovamento del bilancio provinciale.

Ed un Convitto femminile potrà esistere senza ajuti della Provincia? - Noi rispondiamo che sì, quando la Scnola (mono certi studi accessorii) fosse provveduta a spese provinciali. Ne esistono pur tanti Convitti femminili e maschili in altre città? Esiste pure in Udine (e sinora senza alcun ajuto di Municipio o della Provincia) il Convitto dell'ab. Ganzini! E perchè, se bene diretto com'é oggi, non potrebbe sussistere il Convitto lemnunile Uccellis ? Divenuto esso propriotà di una donna così savia qual'è l'attual Direttrice o di qualche altra che l'assomigli, il Convitto, non esistere, potrebbe prosperare. La retta sarebbe proporzionata alle modeste fortune; ed il locale essendo concesso gratuitamente, ne avverrebbe che essa retta potria essere minore di quella di altri Collegi, i cui proprietari e direttori hanno a proprio carico eziandio l'affitto de' locali. Questi calcoli ci sembrano giusti; e sarebbe un assurdo che soto a Udine non avessero a ritenersi tali. Se il bisogno dell'educazione femminile c'era nel 67 e c'è oggidi, un Collegio privato femminile troverà mezzi da sussistere e prosperare. E siccome simili imprese, per opinione degli Economisti, sono a lasciarsi alla libera concorrenza, alla privata speculazione, così con il provvedimento suggorito noi crediamo di esserci resi della moderna scienza benemerenti,

Dunque a codesta radicale riforma provvedano la onorevolo Deputazione ed il Consiglio. Riducano ad uno solo Stabilimento le due Scuole femminili oggi esistenti; si sbarazzino del Convitto, e faranne opera savia in senso educativo ed economico. Ciò eseguito, quafunque sia per essere la spesa, i contribuenti non avranno più diritto di lagnarsi, dacche codesta spesa sarà a beneficio d'ogni classe, e non più, come oggi, a honeficio della sola classe agiata.

L'argomento merita la più seria attenzione, e noi lo sottoponiamo alle riflessioni dei Consiglieri per la prossima seduta, nella quale verra in discussiono il bilancio preventivo provinciale

pel 1875.

Red.

# FRUSTA DETTERARIA

FAVOLE per lesteggiate VERITA, Edine, tipografia Jacob, e Colmogoa.

Eccolo qua l'amico don Tomasino Christ che me ne fa un'altra delle sue, pubblicando, senza licenza dei Superiori, un opuscoletto di morale in versi; morale (intendiamoci bene) in armonia coi fenomeni del moderno Progresso! Eccolo qua che, favoleggiando, mi fa parlare una spada cambiata in falce, la locomotiva ed il telegrafo, il piroscafo e la Ferrovia, il cannone scannellato ed il cilindrico, il mortajo e la campana l Ec-colo qua don Tomasino che con disinvoltura tutta sua infila le rime; e (con licenza poetica componendo la vecchia lite tra la Scuola classica e la Scuola romantica) mette in carta le sue strambe fantasie, senza la pretesa di far parlare il mondo, e con quell'aria modesta di un galantuomo, lieto della sua intrinsichezza con le Muse, e tale insomma che, a fargli un dispiacere, ne sentirei rimorso per tutta la vita. O

Lettori, con uno scrittore così candido ed ingenno, e che non ha mai usato rompere le scatole al prossimo, non si può davvero alzare la frusta; quindi riserbando le frustate ai genii che si credono incompresi, a quelli che (copiando da libri stranieri) si pavoneggiano in piazza quasi sossero scienziati di primo ordine, e a quoi chiarissimi che un di ridevano dello Accademie ed oggi si tengono caro il diploma e con pedantescho cicalato credono di crescero nella fama presso la gente; riservando le frustate per codesti Messeri (membri dell'inclita Società di mutna associazione), annuncio ai Friulani la pubblicazione recontissima di don Tomasino, o l'assolvo (in grazia dell'onesta intenzione) da tutti que' peccati letterarii che la Critica potrebbe trovarci dentro. Anzi, per onorare PAutore, voglio riportarne due strofe.

Nel componimento intitolato il mortajo e la campana, don Tomasino dice che esso mortajo stava, alla gran guardia d'una piazza a guardare in faccia chi passava. Poi continua:

Un oziosaccio da caffe parea; che conta storie infami e agre faccende: legge la vita a tutti in lingua rea; parla e aparla di ciò, che non intende; ma non dice quel sacro e santo arusse, ch'egli è il poggior soggetto del pacse.

Via, Lettori, questa sestina non è poi cattiva. E nemmanco queste quartine tolte ad altra fa-vela, nella quale un cannone cilindrico così parla ad un cannone scannellato di nuovissima costruzione dell'abbandono in cui giaco, o dell'attitudine che ancora avrebbe a restar fuori e a prender parte alle vicende di fiera danza:

Ancor sarei restato, che nel core Andor sairal restato, one nei core
ognor la vita, l'anima mi seato:
ancor mi sento impavido, in valore,
mai pronto sempre, pronto a ogni dimento.
Ma i vecchi adesso a un tratto sono niento,
essi al mondo non fecero mai nulla;
or sa il coscritto più del suo sergente, e un vecchio generale è una fanciulla.

E va via con questo stesso concetto per parecchio altre quartine cho da certi tali che so io, dovrebbero essere lette e meditate!

ARISTARCO.

# Oh che razza di Progresso!

A forza di inneggiamenti al Progresso, la finirono col distruggere tutte le consuctudini buone dei nostri padri, con lo spendero quanto non comporta l'economia, e con lo annojarsi mortalmente!

Io lo chiedo agli Udinesi che oggi costituiscono l'elemento maturo: a che siamo arrivati noi dopo tanto ciance sul progresso e sullo beatitudini dei tempi? Le corse del S. Lorenzo assonigliano forse a quelle d'una volta? Al Teatro Sociale c' è sorse oggi tanto concorso e tanta gajezza come una volta? Infine chi non comprende come nel termometro dell'allegria siamo molto al basso? E almeno che per noi il termometro della serietà segnasse un grado molto elevato! Ma, cio non è; abbiamo perduto da una parte, e nigote acquistato dall'altra.

Il divertimento di sabbato e di domenica nella moderna Piazza d'armi lasció molto a desiderare di confronto all'egual specie di divertimento ne' passati anni. Si disse che col dare un diverso indirizzo alle corse, intendevasi di pro-muovere il miglioramento della razza cavallina in Friuli. Nessuno si oppone a ciò, che non può negarsi essere un'idea giusta. Ma, riguardo al divertimento, siamo tornati indietro. Codesto

almeno è il parere della gente popolana. Riguardo al Teatro, la Presidenza borghese ha agito in modo da chiuderne l'ingresso a quelli che non possedono molti quattrini. Più aumenta la bolletta, e più si vuol far spendere. Oltre il pagare il viglietto d'ingresso, si deve pagare per istar seduti. E malgrado tanto dispendio per parte del Pubblico, tutti si lagnano, dall' Im-presario al più umile corista t E quelli che non vogliono pagare troppo cara un po' di musica per divertimento della famiglia, se ne stanno a casa; e molte sero il Tentro Sociale, senza l'intervento de' comprovinciali, non presenterebbe certo ai bravi cantanti quelle condizioni, senza cui nemmeno l'orbo canta con piacero.

Mo ne duole; ma la stagione del S. Lorenzo è in perfetto regresso. Ci pensino dunque coloro che hanno in mano la mestola, poiche a questo modo le cose non possono continuare.

Quanto a me, avrei agli Uyonotti preferito un'Opera di minor costo, e che si fosso data senza storpiature; avrei preferito lo carsa se-condo le regole d'una volta; come preferirei a tante novità d'un Progresso che non capisco, la schietta allegria di altri tempi.

Io dico ciò sullo generali; e guai se discendessi ai particolari! Vi assicuro, Lettori benevoli, che potrei provarci, come due e due fanno quattro, che l'odierno Progresso non è altro che una favola riguardo a certe innovazioni le quali si vollero fare in odio a certe unticaglie dei nostri nonni.

# COSE DELLA CITTÀ

Non è per colpa nostra se in Udine si è svolta la vieta quistione del calamiere quali excathedra. Noi non faccinmo altro, se non pubblicare la nostra rimostranza presentata al Municipio con la firma di 534 capi-famiglia, e con aggiungere qualche commente ad una quistione cho nelle ultimo settimano venne trattata da altri giornali, e specialmente da quelli di Milano, con molto franco linguaggio. I Lettori devene ricordarsi che noi non abbiamo ritenuto utilo il calamiere se non quale rimedio estremo, cioè quando assolutamente fosso tra noi impossibile quella che gli Economisti dicono libera concor-

Però crediamo che nessuno avrà dimenticato come i lagni per il caro dei viveri fossero generali nel passato inverno, e come abbiasi tentato invano (da cittadini tutti ligii alle teorie liberalesche) di attivare una Società cooperativa di consumo. E giova anche ricordarsi come nella rimostranza al Municipio non si abbia invocato il calamiere, bensi unicamente qualche provve-

dimento in genere.

Noi dunque riteniamo di avere interpretato un desiderio troppo generale perchè il Municipio possa dispensarsi dal prenderlo in considerazione quale oggetto di studio. Però la bontà ed abbondanza dei raccolti, ed il conseguente ribasso dei prezzi, speriamo che saranno, pel momento, sufficienti mezzi con cui suddisfare alle ginste esigenze del Pubblico. Se non che. creda pure il Municipio che tornerebbe ad esso di molto onore il favorire l'istituzione d'una Società cooperativa di consumo, mentre è un assurdo ridicolo il parlare di libera concorrenza quando questa non esiste, como fatti recenti lo comprovarono (riguardo ai beccaj) nemmeno nella città di Milano. Solo avendosi le condizioni annunciate dagli Economisti, si sarebbe in diritto di protestare contro quell' anticaglia del calamiere che però anche oggi funziona in parecchie colte città d'Italia.

Domenica si solennizzò la chiusura delle Scuole del Comune con la solita festa, che può dirsi festa degli alunni e delle loro famiglie. Per quanto sappiamo, soddisfacenti furono i ri-sultati degli esami ; la Commissione civica pegli studi ebbe a lodarsi de' maestri e delle mae-(specialmente dello più provette), ed il Sopraintendente-Assessore nob. cav. Lovaria potette riconoscere come, nel personale oggi in l carica, le Scuole funzionino a dovere senza che abbiasi nopo di nominare un Direttore titelare.

Noi, riconoscendo ciò con piacere, facciamo voti che assai presto ternino ad essere incoraggiato dagli Udinesi le huone Scuole di maestri privati. Così coll'andar del tempo si allieverà l'orario comunale di una spesa ingente, e si seconderanno davvero i savii principi pedagogici-economici. Anche a Firenze il Sindaco comm. Peruzzi, per liberare quel Comune da una spesa soverchia, raccomandava le Scuole private, e voleva imporre una tassa abbastanza elevata peri bimbi di famiglie agiate che volessero l'istruzione nello Scuolo pubbliche. Così almeno annunciava il bravo collaboratore del Giornale di Udine che ama serbare l'incognito sotto il nome di Arno. Dunque da era in poi, al vanto di spendere più succederà, pei Comuni, il vanto di spendere meno. Infatti quando con la libera concorrenza e col favoro accordato ai maestri privati si può ottenero lo stesso effetto, sarebbe stoltozza il volor aggravaro i contribuenti pel gusto di raccogliero tutti i himbi e le bimbo della Città e Corpi santi nelle Scuole del Comune, di moltiplicare le parallelle, e di compilare una bella tavola statistica per la fine dell' anno.

Noi la pensiamo così, lasciando però tutti liberi di ritenere il contrario come un progresso beato dei tempi!

Aumentano le probabilità per l'istituziono in Udino d'un primo Giardino frabelliano, e siamo ben contenti che il Conte Presetto ed il nostro Sindaco siensi posti a capo dei promotori. La Società del Progresso col denaro degli altri, dopo certe vicende disgustoso, sembra che abbia ri-nunciato al portafoglio. E se non per tutti i membri della celebre Società, ce ne duole per quel membro che provò come l'ostinarsi ia certe idee progressiste sia dannoso al proprio borsellino.

# L' Opera al Teatro Sociale.

Gli Ugonotti. Questa grandiosa Opera del Mayerheer à l'epopea drammatica di quella fase cruenta delle guerre religiose in Francia, che termino con la strage di S. Bartelemy, ordinata dall'odiosa politica di Catterina de Medici e del partito dei Guisa, eseguita dai fanatici Cattolici che gli intrighi della Corte di Spagna e le ire di Roma incitavano. L'Opera ha dunque un carattere essenzialmente storico e politico, che si aggira sopra il romanzo che forma l'intreccio della savola. La musica del divino maestro seppo dar vita, anima e colore alle passioni che l'remono e scoppiano nel campo dei due partiti fine all'esterminio di quelle, che l'intolleranza e la rivalità pur di schiacciaro ricorsero all'assassinio ed al tradimento. Nel fremito degli odii politici e religiosi la voce dell'amore suona dolente e pietosa, e rattempra colla melodia dei suoi canti appassionati, la robusta canzone di guerra dei soldati Ugonotti, la voce sitibonda di sanguo dei congiurati che in nome di Dio e del ro giurano la morte dogli avversari. Nei primi atti l'azione si aggira in questo campo di intestine discordie che non hanno per anco il carattere di una guerra civile, la quale di-vampa dopo gli inutili tentativi di quel buon angelo di Margherita di Valois per comporre i due partiti, coi rifiuto di Raul, la stida e il tradimento di Saint Brie, c'la congiura del quarto atto, Così l'episodio della favola si svolge cogli odii che si accendono, o finisce in quella storica pagina di sangue, che forse è la più obbrobriosa negli annali di una nazione. Se in ognuno di quei quadri, la musica filosofica del gran maestro, seppe ritrarre con bellezza di armonie, le passioni e il carattere dei tempi, nel quarto atto raggiunge il sublime e prima in quel ca, pelavoro che è il coro della congiura, dove alte suonono gli sdegni, misteriose le voci di morte, unanime il giuro della vendetta, e poi nella scona fra Raul e Valentina dove lo strazio di due cuori combattuti da si opposti sontimenti ë rivelato con melodie che scendono all'anima.

L'esecuzione per parte dei singoli artisti lascia poco o nulla a desiderare, così i corì e l'orchestra. Il Carpi nella romanza del primo atto, e nelle diversa e difficili posizioni della

scena del quarto, rivela con potenza di voce, grazia ed accento quanto sia egregio nell'arte. Così la signora Blumo coll'espressione del canto si dimostra in questa, nel duetto del terzo atto ed altrove non dispari maestra. E vanno ricordati con onore quell'eccellente basso che è il Giraudet, il Brogi, la signora Jones e Paolini che costituiscone l'abmonico insieme delle prime parti.

L'angustia del palcoscenico non permette una

messa in Iscena che sia corrispondente al prestigio dell'azione melodrammatica, alla verità storica, ed al risalto di tutti quei contorni che formano l'assieme del quadro, per cui l'effetto anche dal lato musicale ne soffre.

1.

EMERICO MORANDINI Amministratore LUIGI MONTICCO Gerente responsabile.

### INSERZIONI ED ANNUNZJ

# Non più Medicine.

PERFETTA SALUTE restituita a tutti senza medicine, senza purghe no spese, mediante la de-liziosa Farina di salute Du Barry di Londra, detta :

# Revalenta Arabica

Il problema di ottenere guarigione senza medicine, è stato perfettamente risoluto dalla imperianto scoperta della FROVALCILLA ARADICA la quale economizza ciaquanta volte il suo prezzo in altri rimedi col resitinire salute perfetta agli organi della digostione, nervi, polmoni, fegato, e membrana mucosa, rendendo le forze ai più estenuati; guarisce le cattive digestioni (dispepsie), gastriti, gastrigie, costipazioni croniche, emorroidi, glandole, ventosita, diarrea, gonfiamento, giramenti di testa, palpitazione, tintinnar di orecchi, aoidita, pitulta, nausce e vomiti, dolori, ardori, granchi e spasimi, ogni disordine di stomaco del fegato, nervi e olle, insonnie, tosse, asma, bronchitide, tisi, (consunzione), malattie cutanoe, cruzioni, chitide, lisi, (consunzione), malattie cutanoa, cruzioni, melanconia, deperimento, reumatismi, gota, febbre, catarro, convulsioni, novralgia, sangue viviato, derepisia, mancanza di freschezza e d'energia nervosa;

28 anni d'invariabile successo.

N.º 75,000 cure compress quelle di molti medici, del duca di l'iuskow e della signora marchesa di

Bréhan, eco. Cura n.º 67,324. Sossari (Sardegna) 5 gingno 1860. Cura n.º 67,324. Sassari (Sardegna) o giugno 1002. Da lungo tempo oppresso da malattia nervosa, cattiva digestiono, debolezza e vertigini, trovai gran vantaggio con l'uso di otto giorni della vostra deliziosa e salutifera facina la Revalenta Arabica. Non trovando quindi altro rimedio più efficace di questo ai mioi malori, la prego spedirmene ecc.

Notaio Pierro Poncagno:

presso l'avv. Stefano Pierro l'occumint Dissi Benedetto! La Revationa du Barry la posto Dio sia Benedetto! La Revationa du Barry la posto terraine ai miei 18 anui di ubori di stomaco, di nevvi e di debolezza e salori notturni, per rendermi 

Più nutritiva che l'estratto di carne, economizza

Più nutritiva che l'estratto di carne, economizza anche 50 volte il suo prezzo in altri rimodi. In scatola: 1/4 di kil. 2 fr. 50 c.; 1/2 kil. 4 fr. 50 c.; 1 kil. 8 fr.; 2 1/2 kil. 17 fr. 50 c.; 6 kil. 36 fr.; 12 kil. 55 fr. BISCOCTI di Revalenta: scatole da 1/2 kil. 4 fr. 50 c.; da 1 kil. 8 fr. La Revalenta al Cloccolatto in Polvoro per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 48 tazze 8 fr., in Tavolotto: per 6 tazze 1 fr. 30 c.; per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 48 tazze 8 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 48 tazze 8 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 48 tazze 8 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 8 tazze 8 fr. 50 c.; per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 8 tazze 8 fr. 50 c.; per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 8 tazze 8 fr. 50 c.; per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 8 tazze 8 fr. 50 c.; per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 8 tazze 8 fr. 50 c.; per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 8 tazze 8 fr. 50 c.; per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 8 tazze 8 fr. 50 c.; per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 8 tazze 8 fr. 50 c.; per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 24 tazze 5 fr. 50

presso i principali farmacisti e droghieri,
Reykropturis a Udine presso le farmacie di A. Filippuzzi o Giacomo Comessatti. Bassano Luigi Pabris di Baldassare. Legnago Valeri. Mantova F.
Dalla Chiera, farm. Roale. Oderso L. Cinotti, L.
Dismutti. Venezia Ponci. Stancari, Zampironi: Agenzin Costantini, Sante Bartoli. Verona Francesco
Fasoli; Adriano Frinzi. Vicenza Luigi Majolo, Bellino Valeri, Stefano Dalla Vecchia e O. VittorioCeneda L. Marchetti farm. Padova Roberti; Zanetti; Pianeri e Mauro; Gavozani, G. B. Arrigoni,
farm. Pordenone Roviglio; farm. Varaschini, Portagruaro A. Malipieri, farm. Rovigo A. Diego; G.
Caffagnoli. Treviso Zanetti. Tolmezzo Gius. Chiussi.

# ACQUA FERRUGINOSA

DELLA RINOMATA

# ANTICA FONTE DI PEJO.

Quest'acqua tanto salutare fu dalla pratica medica

Onestacqua tanto salutare fu dalla pratica medica dichiarata l'unica per la cura ferruginosa a domicilio infatti chi conesce la Peja, non prende più Recoaro ed altre.
Si può avere dalla Direzione della Fonte in Brescia, dai signori Farmacisti d'ogni città e depositi annunciati. Osservaro alla capsula della bottiglia che deve avere impresso ANTICA FONTE PEJO BORCHETTI.

# VIRTÙ SPECIALE DELL'ACOUA DI ANATERINA PER LA BOCCA

del dott. I. G. POPP; dentista della Corte imp. reale d'Austria in Vicana, esposta dal dott. Giulio Janel modico pratico, ecc. ordinata nell'I. R. cliaica in Vicana dai sigg. dott. prof. Oppolzer, Rettor magnifico, R. consiglier anlico di Sassonia, dott. di Kletzinski, dott. Brants, dott. Ifeller, ecc.

Serve per notture i denti in generale. Mediante le sue proprietà chimiche, essa scioglio il muco fra i

deuti e sopra di essi.

Specialmente deve raccomandarsene l'uso dopo pranzo: poichè le fibruzze di came rimaste fra i deuti, putrefacendosi, ne minacciano la sostanza e diffondono dalla bocca un tristo odore.

putrefacendosi, ne minacciano la sostanza e diffondono dalla bocca un tristo odore. Anche nei cusi, in cui il tarturo comincia giù a distaccarsi, essa viene applicata con vantaggio impedendo l' induramento. Imperocche, quando salta via una particella di un dente, per quanto sia esigua, il dente così messo a nudo, è ben presto attaccato dalle carie, si guanta senza dubbio, e propaga il contagio ai denti sani.

Essa ridona ai denti il bel toro cotor naturale, acomponendo e levando via chimicamente qualuaquo

Essa ridona ai denti il bel loro color naturale, acomponendo o levando via chimicamente qualunque sostanza eterogenea.

Essa si mostra assai proficua nel mantenere i denti posticci. Li conserva nel loro colore e nella loro lucidezza originaria, impedisco la produzione del tartaro, e toglio qualslasi cuttivo odore.

Non solo essa calma i dolori prodotti dui denti guestati o forati; pono angine al propagarsi del male. Parimenti l'Acqua di Anaterina per la bocca impedisce che marciscano le gengive è serce come calmante sicuro e certo contro i dolori dei denti forati è i dolori reumatici dei denti.

L'Arqua di Anaterina per la bocca calma il dolore in brevissimo tempo, facilmente, sicuramente e senza che se ne abbia a temere il minimo pregiudizio.

L'Acqua medesima è sopratutto pregevola per mantenere il buon odore del fatto per togliere e distruggere il cuttivo adore che per caso esistesse, o basta risciaquarsi con essa più volte al giorno la bucca.

Essa non si può abbastanza encomiare nici mali dello pingive. Applicato che si lubità l'Acqua di Anaterina per qualtiro settimune, a tenore delle relativo prescrizioni, sparisce il palloro della gengiva ammalata, e sottentra un vago color di rosa.

Simile eccellente efficacia ha quest'Acqua sui denti vacillanti; male di cui soffrono comunemente tanti

e sotrenta un vago cotor di rosa.

Simile eccellente efficacia ha quest' Acqua sui denti vacillanti; male di cui soffrono comunemente tanti scrofolosi, e così pure, quando per l'età avanzata, le gengive vanno eccessivamento assottigliandosi.

L'Acqua di Anaterina è anche un sicuro rimedio per le gengive che sanguinano facilmente. Ciò dipende dalla debolezza delle nicchie dei denti. In questo caso ò necessaria una forto spazzola, perché essa stuzzica la gengiva, provocando così una specie di reasiono.

In flacons, con istrozioni, a lire 2 500 e lire 3 50.

# Polvere Dentrificia Vegetabile

del dott. J. G. POPP.

Questa polvere pulisce i denti siffattamente che mediante un uso giornaliero non solamente allontana il tartaro dei denti ma accresce ai medesimi la bianchezza e la lucidezza. Prezzo dalla sestola lire 1 30.

# Piombo per i Denti

del dott. J. G. POPP.

Questo piembo pei denti si compone della polvere e del liquido adoperato per empiere i denti cavi, cariosi e per dare loro la primitiva forma e con ciò impedire l'ulteriore dilatazione delle carie; impedende siffattamente l'anmassarsi di avanzi mangerecci e della scialiva, nonchò l'ulteriore rilassamento della massa ossea sino ni nervi del dente (dat che e prodotto il male di denti).

Prezzo per astuccio lire 525.

## Pasta Anatorina per i Denti

del dott. J. G. POPP.

Fino sapone dentrificio per curare i denti ed impedire che si guastino. E molto da raccomandarsi da

Da ritinasi: In Udine presso Giacomo Comessatti a Santa Lucia, e presso Filippuzzi, e Zandigiacomo; e Angelo Fabris Mercatovecchio, e Comelli Francesco via Strazzamantello, Trieste, farmacia Sercavallo, Zanetti, Yicovich, in Treviso farmacia reale fratelli Bindoni; in Ceneda, farmacia Marchetti; in Vicenza, Valetici, in Pordenone, farmacia Roviglio; in Venezia, farmacia Anaprironi, Bottuer, Ponici, Caviola; in Rovigo, A. Diego; in Gorizia, Zanetti, Franzani, fratelli Luzzar, Pontini farmacisti; in Bassano, L. Fabris; in Beltuno, Locatelli; in Sacile, Busetti; in Portograno; Malipiero.

PREMIATO

# STABILIMENTO LITOGRAFICO

# ENRICO PASSERO

Mercatovecchio N. 19 - 1º piano.

Si eseguiscono: Fatture — Cambiali — Assegui — Carte Valori — Circolari — Indirizzi — Carte da Visita — Avvisi — Note di Cambio — Contorni — Etichette per Vini e Liquori — Partecipazioni — Annunzi — Carte Geografiche — Ritratti — Vignette — intestazioni — Cromolitografie — 'e qualsiasi altro lavoro, s prezzi modicissimi.

Apertura del Collegio-Convitto di Desen-zano sul Lato coi 15 ottobro — pensione l'autunuo non obbligatoria. — Studi elementare, giu-nasiale, tecnico e liceale pareggiati ai regi. — Le-zioni libero in tutto che può servire ad una completa

educazione. - Trattamento sano, abbondante e quale equentone. — Tractamento sano apponunto e quese suol usarsi nelle più civili famiglia. — Posizione del Convitto salubiei amena. — Locali coinodi, vasti, a-rieggiati. — Regolamento interno modellato su quello dei migliori collegi. — Personale di suvreglianza nu-

Domandara i Programmi alla Direzione, che gli spedisce gratis.

# LUIGI TOSO Meccanico - dontista in UDINE, via Merceria N. 5.

Ha pronto un assortimento di denti artificiali a nuovo sistema: ottura denti cariati tanto in oro come in metallo o con cemento bianco: vende le specialità dentificie più acclamato di polveri ed acque, non che vasetti di pasta di corallo, ovvero corallo ridotto in minutissima polvere, adatto anche alle persone più delicate per la politura dei denti con esito sicuro e già esperimentato dal suoi numerosi avventori. Ogni vasetto costa italiane lire 2.50.